Esce ogni Domenica: costa per Udine annue lire 14 entecipate; fuori lire 16. Per associarsi basta dirigersi alla Redazione o ai

# AICHMIS

Lettere e gruppi franchi; i reclami gassette con lettera aperta senze affrancazione. - Le inserzioni di avvisi cent. 15 per lines, e di articoli comunicati c. 30

Num. 22.

27 Maggio 4855.

Anno VI.

### SCENE DELLA VITA IN RUSSIA

I.

#### 🐃 IL SERVO DELLA GLEBA

(continuazione)

Sotto il tetto d'una meschina capanna di legno umida, bassa, affumicata sedeva ad un fuoco che si moriva Michiele mesto, pensieroso, con la testa fra le mani; accanto a lui quel vecchio di cui tenemmo discorso, il quale, fumando la sua pippa, teneva volti gli occhi sopra il giovine con tenerezza paterna.

" Michiele, disse questo: quali cure, quali affanni mi celi tu? Un pensiero che non mi fu dato ancora scoprire ti assanna continuo! Via! favella; mi dà pena vederti sì triste! Non s'è forse rimediato a tutto? Bisogna pur confessarlo: questa volta il Signore si è mostrato clemente. "

Michiele per tutta risposta compose le labbra ad un riso indefinibile di maniera che il vecchio indovinando il di lui pensiero soggiunse: " E che? Vorresti forse muoverne lagno? Eh! si vede proprio che lu se'ancor giovine e perciò non sai

Il giovino polacco a queste parole levò la testa raggiante di quel riflesso di maestà, che Dio concede all'uomo fatto ad immagine sua ne'supremi momenti della vita e con accento che sgorgava dall'animo interruppe il suo interlocutore:

"Tu indurato alla servitù non disdegni l'oltraggio del tuo padrone quando lo veste coll'apparenza del favore. - Nati e cresciuti fra gli stenti e l'avvilimento, avete terminato coll'abituarvene. Che si può dunque attendere da voi quando la vergogna, e 'l servaggio di secoli non valsero a destarvi nell'anima una scintilla di quel volere operoso, per cui solo han vita gli individui e le nazioni? Vili i Un genio malefico ha presiedulo al nascer vostro; i vostri sensi sono confusi, la ragione tiranneggiata, la volontà inerte. Chi di voi può dire: "Oggi sono padrone di mo? Oggi mi conosco? " — Oh! alla fè di Dio, curvati sotto il giogo voi non solleverete il collo mai, mai! Il sonno e l'obblio saranno unico compenso 'alla vostra nullità. "

"Michiele, che di' tu mai? Che strano linguaggio è il tuo? Tu certo vaneggi. "

" No; io parlo del miglior senno, credimi; o tu stesso fra momenti conoscersi quali sieno le cause e gli effetti di si strana ed inusitata clemenza. "

Segui un lungo silenzio che venne interrotto dallo scalpito di due cavalli che s'arrestarono presso la capanna. Michiele, che prevedeva in aria qualche cosa, con lo sguardo interrogò il vecchio quasi volesse dire: - Non aveva io ragione di dubitarne? - In quella si dischiuse la porta; un grosso cane che dormiva presso il fuoco corse incontro al nuovo arrivato facendogli attorno mille smorfie come a persona amica; i due uomini levandosi da sedere e togliendosi il berretjo sclamarono: il contel

" Si; sono io, amici, disse Alessandro: ho a parlarvi, sedelevi. "

Il cane dopo aver a lungo fiutato nelle vesti il giovine conte tornò con la testa bassa ad accovacciarsi facendo sentire un sordo brontolio di malcontento.

" Cattivo nuove, papa Giovanni, quando Baldassare strepita cost " disse Michiele. Poi rivoltosi al cane: " Sta zitto ora, bestial , e nello stesso tempo acconnava al conte se voleva sedersi.

"Graziel disse questi rannuvolato la fronte e con voce tremula causata da una forte agitazione interna. " Michiele, sa a modo mio; partiti di qui subito, non perdere un istante!,

" Ah! ve l'aveva dello " gridò Michiele a Giovanni con un certo suo riso ironico che in

lui temperava il dolore.

" Essi ti temono, e ti vorrebbero perciò mandare laggiù co' ferri ai piedi in una notte perpetua. Ahl fuggi Michiele, val Pochi minuti ancora e potrebbe essere troppo tardi. " Tali parole furono pronunciate con un accento si compassionevole, con una sollecitudine sì crescente, che Michielo ignaro del doppio interesse di Alessandro ad allontanarlo da que luoghi si senti trascinato dalla riconoscenza ad un affetto più che fraterno verso di lui. - affetto irresistibile, perché nato in mezzo ai dolori e superiore alle differenze sociali ed agli interessi che dividono le due caste; sicché cogli occhi pregni di lagrime, le guancie infocate, egli, che in mezzo alla prostrazione, che nasco da servità, serbava tutta intera la sua libertà individuale, cadde ai piedi del bojaro stringendone le ginocchia.

Il povero Michiele stretto al seno il vecchio amico e dettogli addio partiva senza vedere Elisabetta - Raggiro, violenza, forza lo allontanavano da lei senza poterle dire: " lo parlo, ma ti lascio il mio amore. " Questo pensiero lo crucciava continuo lungo la via. Alessandro gli aveva dato il suo cavallo. L'aveva sollecitato a torsi da di là e non gli accordava tampoco un momento per la donna che amava e dovea lasciare esposta agli oltraggi e forse alla violenza ... priva d'un amico che la soccorresse al bisogno, e le fosse conforto nel dolore. Ma s'egli non avesse prescelto all'infamia la fuga per starsene con lei, chi avrebbe impedito al bojaro di mandarlo a marcire in fondo ad una miniera? - Anche lontano e libero poteva provvedere alla sorte di Elisabetta! E questa idea aveva determinato il giovine polacco alla parlenza.

Il vecchio asciugandosi col dosso della mano gli occhi bagnati di pianto s'era coricato sur un giaciglio di fieno per seppellire nel sonno l'ultima afflizione del giorno; ma per quanto si rivolgesse cercando inutilmente dormire, il pensiero che egli dovea l'indomani narrare ad Elisabetta il tristissimo avvenimento della sera non gli dava posa e andava invano studiando il modo di renderle mono crudelo tanta jattura. Finalmento il primo crepuscolo della dimane venne a spandere la sua luce nella stanzuccia. Il vecchio s'alzò, usci e s'avviò alia dimora di Elisabetta. Allorchè fu presso levò gli occhi e si fermo per guardarsi all'intorno: credette o gli parve vedere un cavallo e un cavalliere partire nella direzione opposta a quella cui egli era diretto, ma lo strepito dei passi si confondeva con quello della sabbia umidiccia, e poi in quella penombra essendo confusi ed indistinti gli oggetti pensò d'essersi ingannato. - Tuttavia, entrato, esamino bene in volto Elisabetta, e vedendola un po'turbata abbassare gli sguardi come paurosa, s'insospetti e le disse subito: "Qualcuno poco fa è uscito di quì, Elisabetta I "

"Ohl non ve lo niego. Era il conte, è stato quì; ma che deggio fare, papà Giovanni? Io non posso dirgli .... non oso .... Ma d'altronde se Michiele lo sapesse .... Oh! mio buon amico, consigliatemi voi, difendetemi l

" Vial vial se è stato il conte non ci sarà bisogno di difesa; è giovane onesto, ed ama molto il nostro povero Michiele.,

Elisabetta sospirò e volle parlare. Parea che un segreto l'opprimesse e avrebbe cercato ad ogni costo liberarsene; ma nel vecchio non era nato quel sentimento di pietà che indovina i cordogli, e gli annienta per così dire in sul nascere provocando la confidenza madro forte e generosa controqualsiasi pericolo e sventura. - Tanto era lontano dal pensare che il giovine conte potesse insidiare alla onore della povera donna, e, ove anche il pensasse, non l'avrebbe poi stimula gran cosa! - Ciò non pertanto la interuppe così:

Bada bene veh! a startene in gnardia ... io vegliero, è ben vero, su te, ma siccome Michiele ... ,

" Che avvenne di Michiele? dimando Elisabetta: dite sul non mi tenete più oltre sospesa. Gli e forse accaduta qualche disgrazia?

" Oh! non è niente ... ma è partito ... così ...

perché ... "

" Partito? Ah! voi mi nascondete qualche cosal Per pietà ditemi tutto.

. " Egli è sano e salvo, te lo giuro, ma ha

dovuto partire. "

La povera Elisabetta, trangosciata, andò a sedere nell'angolo più oscuro della meschina sua stanza e nascose il volto nelle sue mani piccole e dimagrite. Quando alzo gli occhi per vedere se il vecchio fosse ancora li, il suo volto era tutto bagnato di caldo pianto; ed egli se ne andava barbottando non so se una preghiera o un lamento. - Ahil ho compreso tutto, mormorò la fanciulla; io non lo vedrò forse mai più. - Non era ancor morto sulte di tei labbra il suono di quel lamento che le scalpito di un cavalle lanciate di gran carriera si fece udire si davvicino, che se Elisabelta non fosse stata preoccupata dalla soprogiuntale afflizione, ella avrebbe certo distinto nell'aperta campagna un cavalliere correre disperatamente alla sua volta. Qualche secondo dopo le pietruzze e le selci sfavillanti, frante e slanciate dalla ferrata zampa dell'ardente destriero vennero a colpire fin sul viso la fanciulla. Ella getto un grido, un grido eloquentissimo; il cavalle s'arrestò di botto rodendo il freno di spessa spuma e schizzando fuoco dalle narici e dagli occhi inictati di sangue; l'uomo sianciossi di sella fra le braccia di Elicabetta: Era Michiele! — Michiele? e perché?...

" Oh'l mia Elisabetta, gridd: ho lingannato tutti, credo anche me stesso, ma non volli fuggire no, senza prima veder te, a cui s'attiene il filo di mia vita. Ti ho ora veduta, stretta sra mie braccia ... mi basta! Non temo più alcuno, poichè con la mia bocca posso dirti: - mia Elisabetta, io parto, ma un giorno ci rivedremo; io parto e mi faccio soldato sai; è il solo mezzo di salute per me. Non havvi altro scampo; o sol-

dato, o la morte! "
" Oh Dio mio! soldato! Che di tu mai, povero Michiele? Ti taglieranno i tuoi bellissimi capelli \*), ti manderanno lungi di quà .... forse alla guerra ... Ah! io voglio seguirti 1 ,

" No, Elisabetta; mal regeresti al duro passo. Non temere per me, confida in Dio, in lui solo! Non cessare d'amarmi, che io sempre penserò a te, sempre! Il pensiero di rivederti, di riabbracciarti quando che sia: questo solo pensiero è omai la mia vita. Mi starà fitto immobilmente, o-

<sup>\*)</sup> Il Tourguenell racconta the tra la sevizio della militar disciplina esiste pur quella di radere ai giovani coscritti la folta capigliatura che li difende dal freddo, e al beretto di pelle sustituiscono un cascheto elegante di semplice lana. — Questo barbaro uso costa a molti la vite.

vanque o caso, o voiere altrui mi condanni. Chi può mettere la mano entro l'anima mia e togliermi questo affetto? Ogni sforzo lo avviverebbe maggiormente. Súdo tutti i tiranni e le avversità. -Li ho sfidati, perocchè i miei nemici mi credono lungi, hen lungi!.... inganniamoli! questi istanti di suprema felicità ci sfuggono rapidi e desiati ..... Eppure, o Elisa, io devo abbandonarti! Addio! ... Il bacio ardente del giovine mori sulle smunte labbra della povera fancialla, cui le troppe emozioni toglienno ogni forza; la depose svenuta sul limitare della porta e chiamando al soccorso balzò in arcioni e colla velocità del lampo s'allontanò per l'aperta campagna, e ben presto spari fra le nebbie dell'orizzonte - Povero giovine! - A Michele sembrava che quel bacio fosse l'ultimo, quell' addio indicasse una separazione elerna; egli non si rivolse percioche sentiva le forze abbandonario. Se avesse osato rivolgere il guardo addietro e rimirare quel luogo de cui era testé partito, e dove credeva esistere la sola sua felicità; se avesse osato, dico, egli avrebbe potuto scorgere une uomo spinrlo, attendere la sua partenza, innoltrarsi poi raggiante in viso verso quella casa, entrare in quella stanza che aveva udito l'ultimo addio dato ad Elisabetta. Eppure il nitrito di un cavallo aveva, fatto balzaro allettante il suo, ed egli nulla aveva inteso. -

Quell'uomo si avvicino ad Elisabetta, si pose ginocchioni al di lei fianco 'e, presa fra le sue mani là testa leggiadra ed abbandonnta della fanciulla, la premette al seno. Quind' ella apri gli occhi e si vide le treccie disciolte, sola fra le braccia di un uomo, getto un grido di terrore; egli le posò leggiermente la mano sulla bocca ed " Elisabelta, disse con accento appassionato: non gridar per pieta! Sono quegli che t' ama tanto, che t' ama disperatamente, che non t'obblia, ne t'abbandona, ma resterà sempre, sempre al tuo fianco! Oh amami! " E con possione crescente la stringeva ai seno. — " Alessandro I mormorò Elisabetta con un singulto; Dio! e senza difesa ..... , E la sua debile voce si spense in un amplesso.

(Fine della prima parte).

## EGESIF GO AUS FUIM

Venezia, Gennajo 1847.

Visse vaga donzella alla campagna, Visse co'suoi pensieri Dipinti e passeggieri Quai nuvolette d'un bel di d'estate: La fra la chiesa, i poveretti, i fiari Tulle di santi emori Eran le sue giornate; Poi quando il Sol cadendo ai giovanili Sogni mutava il manto e rivestia

Le fantasie gentili Un'ignara di se melanconia, A breve fenestrella Tutta chiusa fra l'edera e le rose Si ritraca la bella, E l'orecchio e il pensiero Alla canzon porgea d'un capinera.

Chi sei? — talor dicea — chi sei romito Cantor dei boschi? — e qual s'annida incanto Nel tuo semplice canto Che mi scioglie il pensier nell'infinito? Certo trasmoda sull'umano assai Il tuo spirto, o sugellin, se operar puote Una di quelle note Ciò che uman labbro non ottenne mail

E quando la fanciulla alla campagna Si tolse, volle al cittadino esiglio La boschereccia melodia compagna; E da lacciuolo industre Il capiner fu colto, e dietro a lei Chinso in dorato carcere ne venne Quell'augellin dalle modeste penne.

Ai primi giorni molto caro avea 🕡 Quel soave lamento Che il presente spavento Con memorie dolcissime vincea; Ma a poco a poco il pauroso cuore Negli acuti profumi S'inebbrio delle mondane feste, E la pace incantevole, celeste, E i semplici costumi E tutta poi scordo la virginalé Vita di prime, onde di vili omaggi E di teatri e di frequenti salo Più che d'un vano memorar si piacque.

Allor posando a sera Sul tacito balcon donde correa Lungo il canal lo sguardo e colla Luna S' incontrava malpago, e colla nera Dei gotici palazzi ombra, e col mesto Tremor della laguna, Flagellata la mente Da insidiose larve, il sen d'accese Brame sconvolto, disdegnando intese Pieno d'acri rimorsi Il canto a lei venir dell'innocente. - 0 ché? d'altro non sai, Tale parlava, che di mesti lai Ostinato augellin? vanne Iontano Lontan da me che mi rattristi invano!

Cosi fidato a mercenaria ancella Il poverin vide mancarsi il miglio Nella dorata cella, Finchè il digiun, la prigionia, l'esiglio Trasserlo all'ultim' ora, E sul morire canticchiava ancora.

#### XVII.

Alla Doesia

Venezia, Gennajo 1847.

Empia luce d'amor, d'alti pensiori Perfida allettatrice. Che valse in te fidar s'altro non eri Che fuggevol sembianza? — Ahi, maledico Il cor quel giorno quando i lusinghieri Sensi in lui rimovesti, e i dolci alteri Moti di nova spemel Volar alle supreme Gioje ali' alma che importa Se da lor volta in bando, e tosto è morta? - Crudo il tuo Numo so nell'uom consente Desio pari al celeste; indi gli mente L'alta promessa, e in non mertata ambascia A disperar lo lascia, E come ingorda jena Vaga di sangue, l'anima gli svena Togliendole l'amore, Poi al duolo, al furore In quel vivo cadavere concede Degna, tremenda sedel

IPPOLITO NIEVO.

#### ECONOMIA RURALE

IL PISELLO O BISO DEL GIORNO, E LO STESSO SECCO PER LA STAGIONE INVERNALE.

Di questo legume che si coltiva in tutti i paesi d'Europa ne abbiamo moltissime varietà, le quali portano notabili disferenze nella grandezza, forma, e colore \*).

Esso è generalmente rotondo, e pochissime sono quelle varietà che danno il seme poco schiacciato od allungato. In oggi l'uso principale si fa dalle persone agiate perchè tenero, e molto zuccherino, mu più estesamente d'ora innanzi vien usato da ogni classe di persone, perchè legume ricercato fino a tutto il venturo Giugno ed anche in autunno. In istato di secchezza è sempre mangiato dal popolo, e la gente di mare ne fa gran consumo.

Quando è ben secco si conserva facilmente, ma vi è un inselto o baccherozzolo, o verme, in nostro dialetto, che lo attacca avidamente e ne rode e distrugge l'interiore sostanza, e siccome questo insetto si moltiplica prontamente così non di rado guasta tutta intera una provvigione di piselli, con questo di più che nasconde all'occhio il danno che esso ne reca, perchè la larva si

mangia la sostanza del seme lasciandone intera la guacia; sicche per accorgersi che sia intaccato il grano, o bisogna stropicciarlo fortemente, o romperlo, la quale avvectenza dovrà aversi sempre dal mercatante nel farne acquisto.

L'agronomo adunque si deve premunice e difendere contro i danni del predetto insetto; ma siccomo esso si può mettere ne' piselli, e farne guasto anche quando sono passati nolle mani del mercatante, così è necessario ch'egli sappia esservi alcune pratiche, che servono a mettere in salvo il genere acquistato.

L'Olanda, la Breltagna, e la Prussia hanno delle varietà, e delle solto varietà nane pregiate assai per la squisitezza del loro sapore, sebbene dieno discreto prodotto. Crescono tutte pressu a poco all'altezza di circa due piedi. La Francia ne ha di eccellenti, e tra queste i piccoli piselli Michoux, i Marly, i Clamarth, oltre le varietà alte di frasca, e fra queste in ispezialità la varietà così detta Gigantea, molto usitata dal popolo, sebbene poco dolce, che per essere di straordinaria grossezza, e molto farinacea e nutriente se ne fa grande semina.

La preferita in oggi sui mercati francesi è quella denominata Knight, la quale da un baccello grosso e lungo, e pieno di semi quadrati, grossi, un poco aggrinzati.

È molto stimata quella di Normandia per essere molto produttrice, e più confacente a conservarsi secca, e quindi più opportuna alle viste commerciali.

Anche tra piselli senza pelle o bisi mangiatulto precoci trovansi le varietà basse ed alte, cioè le nane o no, e fra le prime è da ricordare la varietà a ventaglio rimarchevole per la disposizione de' suoi rami in tal forma. Essa è assolutamente nana, e non è più alta d'un piede, è tardiva, e di scarso prodotto. La variotà migliore alta fra i mangia-tutto è quella a grandi bacelli, polputi storti, la quale dà semi buonissimi, ed un ricco prodotto.

Nei nostro litorale e nello nostre ortaglie si coltivano delle eccellenti varietà di piselli tanto nane che alte, tanto precoci che tardive. Si prescielgono nella semina le nane cinquantine, sebbene se ne seminano di alte, e quella in particolare d'aniunno che somministra semi a sufficienza saporiti e zucclierini.

La varietà fava, che è altissima, sembra ricordi la gigantea dissopra indicata; essa abbisogna
per conseguenza di sostegno, o frasca; da semi
grossi, teneri, niente dolci, e ricordano il gusto
favaceo: la si coltiva pel popolo, ed è di grande
vantaggio all'ortolano, all'orbainolo. La qualità
del terreno, la concimitura dello stesso, il tempo
più o meno umido ed altre circostanzo speciali
influiscono d'avvantaggio sulla qualità del foro
profumo, del loro gusto, e ne sia una prova che
vengono ne'nostri mercati stimati di più i piselli

<sup>\*)</sup> In due sezioni vengono divisi i piselli: la prima abbraccia quelle varietà da sgranare; la seconda quelle che si mangiano assieme bacello e seme, denominate volgormente mangia-tulto. Tanto alla prima, che alla seconda sezione appartengono le varietà propriamente nanc, e le varietà da frasco.

d'ortaglia di quello che i piselli di campagna, sebbene appartengano alla medesima varietà, e sieno stati coltivati nelle medesime condizioni. Le qualità che noi conosciamo, sono le seguenti:

Pisum precox anglicanum

- hortense majus

- humile

-- majus quadratum

– umbellatum

— fabeum

sine cortice duriore.

cioè:

Il Pisello primaticcio d'origine inglese

- oriense alto

— nano

— quadrato maggiore

- ombeliato

Il Pisello fava

- senza pelle.

I principii componenti tutti i piselli sono: materia volatile — materia vegeto-animale — materia amidacea fibrosa — amito — albumina — zucchero — mucitagine — estrattivo solubile nellesimi principii; e riscontrasi sollante più ricco di sostanza zuccherina.

#### CRONACA SETTIMANALE

#### Agricoltura

La Società agronomica del Tirolo distribui a 19 macstri elementari fiorini 400 per rimeritarli delle cure da essi spese nell'insegnare ai loro allievi la coltura degli alberi fruttiferi. Vogliamo sperare che anco la nostra Associazione Agraria non lascierà lungo tempo senza incoraggiamento e senza premii quelli tra i nostri istilutori rurali ehe adoprarono la mano e l'ingegno ad imparare ai giovinetti villici questa ed ogni altra agricola industria.

#### Industria

Abbiamo la compiacenza di poter porgere nuove nobizie sul gas illuminante ottenuto dalla torba, a cui accenna la precessa cronaca dell'Alchimista. Ecco ciò che a questo riguardo leggesi in un accreditato giornale di Milano: "Il principale vantaggio che presenta questo sistema è la teque spesa per la fabbrica, poichè il gazometro ed il purificatore costano soltanto A. L. 1500, a quanto ci vien dello, e tale tenuità di spesa è un valido incoraggiamento a coloro che avessero ampli opificii da illuminare, poichè potrebbero fabbricarsi nel locale medesimo ed il gazometro ed il purificatore, ed ogni borgata e piccola città sarebbero così in grado di procurarsi il beneficio della bella luce del gaz. Al suaccennato vantaggio che presenta il nuovo sistema, devesi aggiungere che ogni metro cubo di questo gaz da luce limpidissima per 10 o 12 ore, mentre l'ordinario gaz non ne dà che per circa 7 ore, e che il prezzo di questo gaz è di soli centesimi 50 per ogni metro cubo, mentre quello che si apparecchia coli carbon fossile costa 70.

Porgiano tanto più volentieri queste notizie in quanto che sappiamo che l'Accademia Udincse, secondando la proposta di uno de' suoi socii, ha eletto una commissione perchè faccia studii e sperimenti sulle torbe di cui abbonda il nostro Friuli, commissione che potra agevolarsi l'impostole uffizio collo stringersi in relazione colla Società d'incoraggiamento di Milana, da cui avra norme sicure per usufruttuare una sostanza, che o si consideri

come combustibile o come concime o come materia lucifera può soccorrere grandemente alla pubblica e privata economia.

Un giornale di Torino asserma gravemente di aver veduta pane ammanito con farina di pennucci e di gambi di grano turco, e ci dice che per ottenere questa farina si fanno pulire e disseccare quelle panuccie e quei gambi, poi si iriturano con una di quelle macchiae che a tale essetta si costruiscona nella Stiria, quiudi si mandano di mulino Questa farina si fa passare per due stacci, grosso il primo e sino il secondo, e la prima crusca che si ottiene serve per combustibile, la seconda si da agli animali e colla sarina si sa pane senza lievilo o polenta o minestra. — Anche la Società Agraria di Gratz ha satto nuovi sperimenti su questo mezzo economico di nutrizione addimostrando che 100 libbre di pennucci di gran turco dano 60 libbre di farina idonea alla panificazione e 28 di qualità inferiore mista a crusca. Alla stessa Società in inottre presentato del pane apparecchiato con parti uguali di farina di segale e con farina di pennucci, il quale su trovato buonissimo. Gli strumenti per animaccare le canno e i pannucci del grano turco, costano da 5 a 10 siorini.

e i pannucci del grano turco, costano da 5 a 10 fiorini.
I giornali da cui abbiamo telto queste notizie esortano
i Parrochi a far noto al popolo questo utile ritrovato,
poiche, auco se non si vuole credere che questa farina
possa servire ad uso umano, servirà per ingrassare le bestie.

— Abbiamo sott' occhio lo Statuto della Società per la ricerca del combustibile fossile nel Tirolo Italiano, Statuto che potrebbe servire di norma a quelle Provincie che intendessero di attuare Società consimili. Benchè il Friuli abbia più d'uopo di usufruttuare le cave di già scoperte che di adoperare a scuoprirne di nuove, pure noi preghiamo i Direttori della nostra Associazione Agraria a considerare il sopralodato Statuto, perchè veggano quanto sia apprezzata in altri passi un'industria che finora fu si miseramente trasandata nel nostro, e si invoglino quindi a risvegliare il fervore dei Friulani in pro di questo ramo di conomia, per cui la natura loro fu tanto liberale da farti obbietto d'invidia agli abitanti delle altre torre italiane.

#### Educazione

La lettura del rapporto degli istituti popolari educativi ora esistenti nel Tirolo Italiano ci è stata cagione
di ammirazione e di cdificazione, e noi porgeremo un
breve sunto di quel rapporto perchè venga onore ai zelatori di quegli Istituti, e serva altrui di stimolo ad emulare le loro virtà. Noteremo prima di tutto che mentre
nelle nestre Provincio ii numero dei concorrenti alle
villiche scuole è sempre assai minore dei fancialli che
sarebbero per l' età loro tenuti a frequentarle, nelle
Comunità del Tirolo il numero dei scolari iscritti superò di 3838'il numero di coloro che dovevano concorrervi. Oltreacciò dobbiamo notare che in molti Comuni si accrebbero gli stipendii dei Maestri, in altri si
ristaurarono i locali e si amptiarono le collezioni che
servono all'insegnamento del disegno e della Storia
naturale, ed in altri venne dato soccorso di cibo e di vestito a non pochi scolari cui diffettavano i mezzi a campare la vila. Ad onore poi del Clero di quello Stato faremo
osservare che parecchi parrochi promossero la fondazione
di scuole femminili e di scuole serali pegli artigiani ed
altri professero il proprio denaro, perchè servisse a diffondere la popolare istruzione e perchè fossero provveduti libri e carta e le supellettili necessarie agli scolari
bisognosi. — Quel rapporto finisce con queste memorabisi parole « Possa la coscienza di aver bene operalo servire di eccitamento a concorrere anco in avvenire al prosperamento dell' educazione popolare. Quanto più si farà
per soddisfare questo grande dovere sociale tanta maggiore garanzia si conseguirà in progresso per la feticità
della patria. "

Medicine

#### Medicina

Dacchè i rapporti dei missionarii della China constatarono l'asserzione che parcechi anni or sono il dell. Londe aveva comunicata all'Accademia medica di Pacigi, cioè che si guariva dalla fisi polmonare fumando l'assenico, i medici della Francia fanno cantinue esperienze sopra cani, gatti ed uccelli, superando le difficultà, per verificare se veramente questo mezzo possa essere utile alla sufferente umanità. I risultati finora ottenuti promettono un successo a questa scoperta tanto importante:

— Vi ha a Parigi in una delle strade più frequentate una casa, sulla porta della quale sta scritto: « Consultazioni mediche gratuite » Dalle 8 oro del mallino fino a mezzodi secondo l'antico metodo. — Da mezzogiorno alle quattro col metodo di Raspail. —

#### **Economia**

Schlonbergen. Kemp intrapresero or ora l'analisi d'un gran numero di sostanze animali e vegelabili per determinare il loro valor nutritivo dedotto particolarmente, se non esclusivamente, dalla proporzione dell'azoto che contengono. Crediamo che il seguente piccolo prospetto non sia senza interesse. Il latte della donna è preso come tipo, ed il suo valor nutritivo è rappresentato da 100.

| Sostanze animali |     | Vegetali      |     |   |     |
|------------------|-----|---------------|-----|---|-----|
| Latte umano      | 100 | Riso          | ٠.  |   | 81  |
| Latte di vacca   | 237 | Pomi di terra |     |   | 84  |
| Formaggi         |     | Rape          |     |   | 106 |
| diversi 331 al   | 447 | Maiz, Orzo    |     |   | 125 |
| Anguilla bollila | 428 | Avena         |     |   | 138 |
| Prosciutto crudo | 539 | Pan bianco    |     |   | 142 |
| Idem colto       | 807 | Formento      | 119 | a | 144 |
| Salmone          | 710 | Carota        | ,-  |   | 105 |
| Rosso d' vovo    | 310 | Pan bruno     |     |   | 166 |
| Piccione cotto   | 715 | Funghi div.   | 201 | a | 289 |
| Montone idem     | 852 | Piselli       |     |   | 239 |
| Vitello idem     | 911 | Lenticchic    |     |   | 276 |
| Bue idem         | 942 | Faginoli      |     |   | 283 |

#### Pescicoltura

Il Ministro dell' Interno ha dichiarato alla Società fondata in Vienna all' effetto di promuovere la pescicoltura in Austria, che lo Stato soccorrerà quella utile istituzione e colla autorità e colla borsa, poichè anco il Governo si è persuaso che da questa novella industria possono provenire notevoli avvanzi ai privati ed allo Stato. Per amore di quei nostri lettori che desiderassero sapere un po' in che tale industria consista, diremo che la pescicoltura intende ad insegnare il modo di allevare il pesce col trasportarne le sementi dai laghi e dai fiumi in cui abbondano in quelli che ne difettano, avendo l' esperiruza appreso che gli ovicini dei pesci, come le sementi delle piante esotiche, si possono trasferire di un pacse ad altro, sovente anco a grandi distanze ed in clima differente dal naturale.

#### lgiene

La camera dei rappresentanti di New-York approvò la legge che proibisce il commercio dei liquidi spiritosi, legge sanzionata oggi dal Governo ed in attività. È uno sforzo che si fa in quello Stato per porre un argine al disordini dell' ubbriachezza è sue conseguenze. Ma si accusa quella legge di troppo rigore e che potrebbe trovare un' opposizione nel pubblico, perchè troppo generale il divicto ed assoluto, e verrebbe unche il commercio coi limitrofi Stati a sentir qualche danno.

#### Bibliografia

Dicesi che il sig. Lamarline slia scrivendo una Storia della Russia in due volumi, che fra breve si spera pubblicherà. L'idea è buona, e sia lode a quell'illustre scrillore che seppe verificarla, completando così le notizie storiche sopra un paese in gran parte a noi sconosciuto.

#### Archeologia 🕆

Si è fatta una singolare scoperta. Si trovò a Calais restaurando il forte Niculai un' urna di forma bizzarra e che racchiudeva molte antichissime medaglie: Si veggono tutto all'interno dell' urna che su tre piedi riposa,
delle ligare rilevate ed incise sul genere delle egizie rappresentanti combattimenti, ginochi cec., nel mezzo havvi
una statua di donna. Si scopri pure colà una tomba che
rirorda un'epoca antichissima. Essa conteneva lo scheletro d'un guerriero coperto di ferro le membra e la testa d'un caschetto. Al suo fiatteo v'era una gran spada
coll'elsa incrostata di pietre preziose. Benche tutto sia
ben conservato, pure il tempo ha quasi affatto scancellate
le cifre d'un millesimo incisovi sopra, sicchè fu impossibite rilevare l'anno nel quale turopo riposti colà.

#### Astronomia ...

Il Doll. Luther che nel 1852 scopriva la Thelis, nel 1853 la Preserpina ecc. ni 19 del passato mese dalla speco-la di Bilk ha scoperto pu nuovo pianeta nella costellazione della Vergine. Apparve esso in forma di Stella di 11.º grandezza ed il 53.º Asteroide. Il numero dei pianeti fin' ora conosciuti somma a 43.

- Il sig. Schweizer, 'astronomo dell' Osservatorio Costantiniano di Mosca, annuncia di ayere scoperto l' undici aprile una cometa telescopico.

## Aneddoti

Un artista drammatico durante un breve soggiorno che fece a Lione vendette, come spesso accade al poveri attori, una parte del suo guardarobbe ad un rivendugliolo. Questi scucindo un vecchio ebito dell' cpoca della reggenza di cui l'artista servivasi nelle parti di caralterista, trovò che gli stampi dei bottoni non crano altro che monete d'oro coll'effigie di Luigi XV: L'artista è già partito per Saint-Etiennes. La Gronaca non dice attro l

— Si ngita attualmente un processo a Weimar per falsicazione d'autografia di Schiller. Gli credi del poeta sono essi pure da annoverarsi tra gl'ingannati da andacissima combricola di falsarii che ha a capo un bottaio divenuto bibliotecario. La fama popolare dello Schiller e l'audacia dell'impresa fanno si che questo processo sia divenuto di ragion pubblica nella Germania.

#### Curiosità

Un giornale di Milano, temendo di denogare alla sua nobillà collo scrivere le iniziali dell'Archimista appie degli articolucci che toglie da questo, vi pone invere il titolo di un giornale francese. Bravo quel nostro capo collega che ci ha insegnato una pia frode di cui nessun altro ci aveva dato l' esempio!

- All' Esposizione di Parigi fra gli oggetti mandati da Sidney havvi una statuetta d'oro lavorata da un cercatore di quel metallo co' suoi rozzi strumenti, ed un'altra statua d'argento d'un indigeno dell' Australia, che non ebbe istruzione alcuna, ma a solo maestro la natura.
- Un appaltatore Americano sta terminando una specie d'isola galleggiante destinata a trasportare viaggiatori all'esposizione di Francia. È una città galleggiante formata da circa dodici vascelli uniti assieme col mezzo di un pavimento sul quale s'innalzarono giardini, caffè, ristoratori, un teatro, una sala da ballo, altra per concerti, viati pubblici per passeggio ecc. Il numero dei viaggiatori che potrà essore contenuto su questo vasto mezzo di trasporto sarà di quindicimila.
- Gli crrori tipografici che a taluno fan tanto dispetto a noi tornan sovente in caro solazzo, poiche ve ne ha veramente taluno si ameno che farchbe sorridere lo stesso Eraclito. Eccovi due di questi gioiclii di cui noi abbiamo fatto tesoro per vostro diletto, e gentili lettori. Accappando al celebre processo di quel Prete necusato di aver avelenato un suo confratello un giornale dice: si sta ventiando il processo del benefizio del Prete Maineri eccedun altro scrive la tecnologia degli imperdonabili in luogo di scrivere imponderabiti.

## Varietà Umoristiche

Appena io vengo a conoscere qualche scoperta sono smanioso di larla pubblica. Sapate perche quest' anno il soto — locotaro dell'universo — non riscalda la torra? Sapete perchè
la pioggia — figlia primogenta del dituvio — non cessava di
venir giù? Sapete perchè il gelso — anima del setificio —
fa histratato dalle brine? Non le sapete tulle questa cose?....
Ve te dirò io.

Un grande astronomo (francese che s'intende), il signor Bebinet, scopri un buco nel sole. Non è così facile comprendere l'idea d'un buco nel sole, d'un buco nella combustique per eccellenza; ma quando un accademico di Parigi (i francesi sono tutti di Parigi) lo dichiara, noi — gente volgaro — dobbiamo chinar la testa, e vivere sicuri che nel sole vi è un buco.

Il dotto francese (qual francese non è dotto?) pretende clic questo buco abbia sempre esistito, ma che per lo passato voltasso dalla parte di Russia. Quando il sole aveva la faccia (diciam per intendersi) verso noi, e il foro a nord-est, qui era il caldo, là il freddo e l'umidità. Siccome poi di presente il buco ce lo abbiamo noi, cast la Russia si troverà all'immediato cospetto del sole, il quale, dardeggiandola degl'ignei suoi projettili, accrescerà la temperatura ad un grado insopportabile. Qui all'incentro passeranno le stagioni all'usanza del Baltico. I vestiti di mezza stagione resi inutili; all'umido e nojoso inverno succederà aridissimo e breve l'estate. A Pietroburgo si sta compilando un giornale di mode per l'Italia. Addio ventagli addio falmini! Se il sole non piega l'orificio da un'altra parte, la é finita anche per lo zucche.

La stravagante stagione che corriamo (vedi sopra) non impedi Domenica (20) il consueto concorso a Clausedo. — Clausedo, geograficamente parlando, è un pacse al nord-ovest del Friuli, fra le più amene posizioni delle nostre colline. Clausedo poi in senso storico è celebre per la guarigione degl'indemonisti.

Il Demonio (diabulus) oltrecho presentersi nella figura di donna a termento dei mariti, o in quella di creditore a spasimo dei trepid' indebitati, alcune volte entra nel corpo dei figli di Adamo a farne un indemoniato. Il demonio nel corpo del bipide implume diventa materia eteroclita, bisogna espelleria: — Ciansedo è il paese ad hoc. Là si trovano i caccia-demonii (scongiaratori) d'ambo i sessi, i quoi o sono del paese; o convengono in data festività, come la scorsa Domenica. Pare però che i caccia-diavoli vadano scemando dappoiche le-Autorità presero alcune misure di rigore.

Per scacciaro, il demonio da un essesso è un' operazione semplicissima. Spogliato dei vestiti ed avvolto in un leuzuolo senza cuciture lo si colloca dietro il mero di cinta di quelche possessione. L' individuo denudato e il fenzuolo senza cuciture sono rigorosissime precauzioni per impedire che il demonio, escendo dalla vittima, vada a cacciarsi nei vestiti o nelle cuciture del lenzuolo. Il demonio è furbo e maligno, vedete! Poggiata la vittima presso al muro, si presentano gli scongiuratori e dàn mano all' epra con segni e parole cabalistiche; e quindi discendono con una dirotta di pugui e vergate emessi senza misericordia sull' epidermide dell' indemoniato. Più l'infelice grida e più ferve il lavoro, essendòche allora maggiormente si deve persuadersi che ci sia per entro il demonio. Non vi

pigli riprezzo tanto scempio, è il diavolo che viene percosso nella persona dell'ossesso: — è una figura retorica, il continento pel contenuto. I presenti alla cerimonia corrone grave pericolo, e per il naturale riverbero di qualche pugno, e per la facilità di restare indemoniati, poichè lo spirito maligno, ch'esce dallo scongiurato, entra subito nel corpo di qualche astante. Bisogna adunque avere la cautela di star da lunge e di turarsi la bocca, le narioi ..... ogni foro, per impedire l'improvvisa introduzione,

Il cattivo tempo (vedi sopra) frastornò assai, se del tutto non impedì le rappresentazioni al Tentro Diurno, Casotto Terzo-Le griscites, dette dui Triestini camelie, non vogliono frequentare quel tentro, se ne sono formate un puntiglio. "Anzi perchè ci ha invitate, non vogliamo andaret ", esciamarono unanimi, e se la presero precisamente con me.

A' vespri di lunedi scorso andava baloccando per una contrada nel mentre usciva uno sciame di cotestoro dal laboratorio, olim scuola, olim bottega. Appena a' accorsero di me passante, alzato il segnete, mi gridarono dietro la croce. Le parole prime udite le presi per un vezzo cittadino, per un costume del paese, e tirsi dritto. Ili feri pure l'orecchio altro vocabolo che hen non intesi a' era testone o scroccone. Recatomi a casa posi riflesso all'epiteto di cui non era sicuro. Testone è l'impronta di certe monete: non fa al caso. Scroccone l... non sepeva persuadermi. Diedi mano ad un vocabolario e lessi "Scroccone chi vive di scrocco, Scrocco vedi Scrocchena, Schoccumala vedi Scroccare, Suroccare far checchesia a spese altrui. Benissimo l'esclamni fra me stesso. Io ho scritto per le camelie a spese dei socii. Va di sua posta.

Per lo passato aveva tuti altra idea della parola scroccone. Supponiamo che in tre di noi partissimo per Pordenono ond' assistere all' inaugurarsi della ferrovia. Siamo accolti cordialmente da una famiglia con quella cortesia che perticolarmente distingue i cittadini di Pordenone. Una quarta persona s'unisce a noi tre, — uon conosce alcuno della famiglia presso cui siamo con tutta gentilezza ricevuti; — stede nel miglior posto della carrozza, a tavola mangia per dicci, heve per venti, dorme inurbanamente, non paga ceutesimo, e rificia perfino di stare alla mancia sotto pretesto d'offesa si proprietarii. — Una volta avrei detto esser questi uno scroccone. Quel dizionario mi tulse dall'inganno.

Care camelie, poiché la é cost, ritiro il mio invito e fate quello vi pare. Le camelie sono fuori di stagione, ma i flori si aggradiscono sempre. T. Varat.

#### INDOVINELLO

Cannibale ia minuscolo,
Di sangue umano vivo
E l'uom, per vecchia raggine,
Talor dei sonno lo privo. —
Se cado all'uom fin mani,
Consegue rappresaglia,
Non vedo l'indomani.

T. Y.

#### SCIARADA

Piace il primo a tutti gli esseri Il secondo l'uom l'ambisce, Ma nel merito patisce S'è disgiunto da virtà. Sorge il totale formido e severo Presso il confia dell'attomano Impero.

A. B

Spiegazione dell'antecedente Sciarada - DONNA - IO.

## GAZZBRRINO PROVINCIAŁE

#### COSE URBANE

Anche la Cronaca, quell'egregio giornale di cui è Redattore l'esimio cavaliere Ignazio Cantù, annunzia con parole di laude e di gratulazione l'istituzione della nostra Società agraria, facendo palese il desiderio che anco nella Lombardia venga alluata un'opera congenere spe-cialmente all'effetto di promuovere l'istruzione agricola dei possidenti degli agenti rurali e degli stetsi coloni. Gi è grato tanto più il poter pigliare ricordo di questo cenno che tanto torna ad onore dei promotori dell' Associazione, in quanto che in questo si ricordano con parole di com-mendazione i giornali del Friuli dei quali quell'illustre scriftore scrive cosi: " Due giornali che intendono assai bene lo scopo della loro missione e che da buoui amici convergono at bene del paese, l'Annotatore frintano e l'Alchimista adopreno tutta la loro autorità a raccomandare ad ogni classe di persone questa Associazione Agraria, n

#### CRONACA DEI COMUNI

Un gentile e savio signore Triestino ci scrive per farci manifesto il desiderio che i proprietarii degli stabilimenti igicaici di Arta eleggano in quest'anno un ap-posito medico perchè sorvegli i malati che concorrono a quegli stabilimenti, onde far uso dell'aque Pudie, aftermando che non saranno mai conosciute le virtù terapeutiche di quelle aque finchè un medico non compili la statistica regolare di tutti gl' individui che se ne giovano, finchè non ne determini a ciascuno le dosi, finchè non ne faccia procedere o seguire il propinamento con all'i opportuni soccorsi, finche finalmente non possano i medici di ogni paese rivolgere i loro infermi colla storia relativa delle malattie per cui li mandano a quelle fonti.

Avendo noi altre volte espresso gli stessi desiderii abbiamo di buon grado letto e compilato lo scritto del signor Triestino, associando i nostri a' voti di lui per-chè sia provveduto ad un bisogno da gran tempo senlito, avendo noi per fermo che coll'adempirli ne verrebbe anmento di lama e di concorrenza alle fonti salutari di Arte, e quindi avvantaggi notevoli al Comune ed ai Passeditori degli stabilimenti che tanto fecero per renderne agiato e soddisfacente sotto ogni riguardo il soggiorno ni forastieri e specialmente di sofferenti nella salute. Che se si dicesse che nel Comune di Arta vi è un

valente medico condotto che potrebbe tanto quanto sopperire a quest' uopo, noi dovreumo rispondere che gra-vato com' è quel medico di tante cure che lo obbligano nd assentarsi sovente dal villaggio di Arta, anco col mi-glior volere non potrebbe attendere ad un uffizio a cui è appena bastante il tempo agli studii di un medico che fosse sciolto di qualunque altro ministero.

#### **53 13 17 13**

L'attività manifestatasi all'estero nella passata settimana, obbo continuazione anche in questa. L'esportazione però non fu di grande importanza come petrebbesi credere; valendo molti possessori di Sete col ritardare maggiormente la vendita, tentare un ricavo ancora superiore ai prezzi della giornata. --Le sete greggie della nostra Provincia alienate in questi ultimi giorni lurono pagate con prezzi più alti dei listini esteri. Una parlita importante di 5 a 8 gulette venne pagata V. L. 30 - ! e più ancora un'altra partita di filatura più regolare, ma qualche denaro più pesanto - Pochi affari si conchiudono per i timori dell'avvenire; ma il sole che alla fine rianima la natura, rianimera pure il nostro commercio, di cai la stagione fino ad oggi fu l'arbitra.

#### N. 11086 - 1017 R. V.

#### L'I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE DEL FRIULI

#### Avvisa

la esito a riverito Dispaccio della I. R. Luogotenenza Veneta 4 corrente N. 11553 dovendosi procedere al riappalto dei lavori di novennale manutenzione della strada commerciale da S. Daniele al ponte sul Cascatto, si deduce

a pubblica notizia quanto segue:

1. Nel giorno di Lunedi 11 Giugno p. v. alle ore dieci antimeridiane, ed occorrendo nei successivi giorni di Martedi 12 e Mercordi 13 avranno luogo presso questa I.R. Delegazione il I. II. e III. esperimento d'Asta per la de-libera dei suindicati lavori.

2. L'asta si aprirà sul dato dell'approvato progetto di Austr. Lire 5650 parte a prezzo assoluto e parte a fornitura.

3. Ogni aspirante dovrà per cauzione dell'offerta depositure in deuaro sonante oppure in obbligazioni di pubblici crediti al valore di Borsa l'importo di Austr. Lire 2500 all'utto delle gare.

4. Il progetto e capitolato sono estensibili presso questa R. Delegazione in tutte le ore d'Ufficio fino al giorno dell' asta.

5. A garanzia del Contratto dovrà il deliberatario prestare cauzione nelle forme prescritte dal Capitolato per la somma di Austr. Lire 5600.

Udine li 16 Maggio 1855.

L' IMPERIALE REGIO DELEGATO NADHERNY.

#### N. 1856

#### L' IMP. REGIO COMMISSARIATO DISTRETTUALE : Rende Noto

1. Che essendosi l'Eccelsa I. R. Luogotenenza con ossequialo suo Dispaccio 21 p. d. N. 7434-934, recato dal Delegatizio Rescritto 31 mese stesso N. 7050-866, degnata di approvare che il soldo annuo per la Condotta Medico-Chirurgico - Ostetrica di Ampezzo sia portato dalle attuati Lire 1000 a L. 1400, si dichiara aperto il concorso a tutto 15 Giugno p. v.

2. Le istanze estese in bollo competente e corredate dei soliti documenti verranno prodotte, o direttamente all'Uf-ficio Commissariale, o coi tramite della Deputazione di

3 L? obbligo della gratuita assistenza si estende a due terzi circa dell' intera Popolazione costituita di N. 1890 abilanti.

4. La situazione è alternata di piano e monte; buone

in generale le strade.

5. I capitoli normali che regolano la Condotta trovansi ostensibili nelle ore d'orario presso questo R. Commis-

Ampezzo li 3 Maggio 1855.

IL REGIO COMMISSARIO DELLA ROVERE.

#### 2da. pubbi.

#### 

Angela Happakar, nata Conforto, rimase nel 9 del corrente Maggio 1853 priva dell'affettuoso suo consorte Canziano Happakar Locandiore in Gorizia, che lascio nove teneri figli.

Crede opportuno l'addolorata vedovà di rendere ciò palese agli esimii amici ed avventori dell'estinto suo marito, e nello stesso tempo annuncia che procurerà di tenere la sua locanda solto la stessa insegna dell'AGNELLO D'ORO Contrada Signorile con quella stessa servità e decenza nonché squisitezza nei generi, come per lo passato.